



## FRANCISCI CAESARIS AVGVSTI MVNIFICENTIA.

A. 5.10



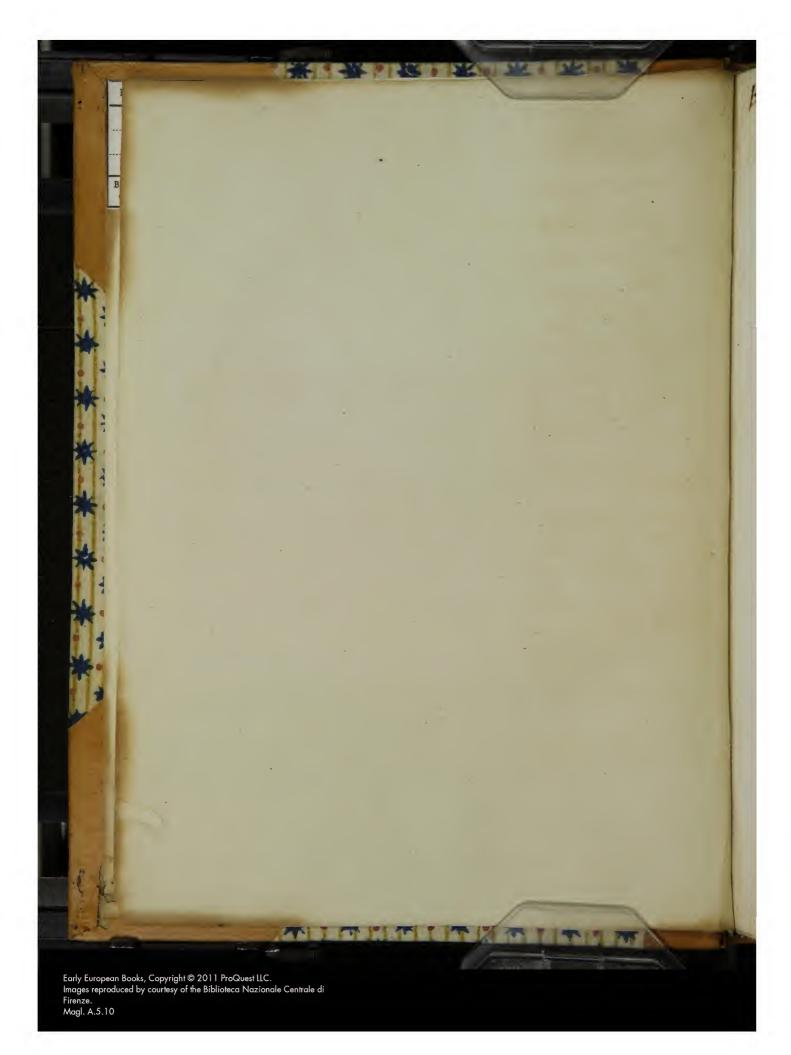

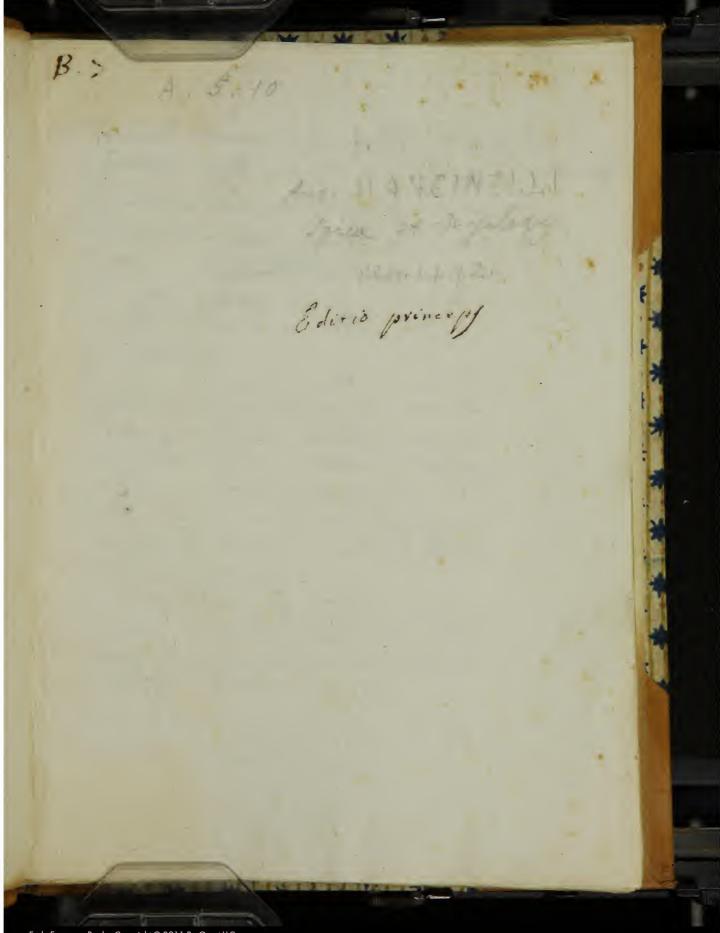



1492 Mancinelli, Antoning. Spica Libe. 17. Verfilogus. Vonting. 14 ga. in 4 to Sine Inprepo pif indicio In Covatere Semigotico Coura paginatura 20 / regiftrøjn lettere pis sole femigoriske 2. pag. ... I Nolmeros prima pagina u Ans. Mancinelle Spie voluminan 1111 Sa veryo n'è una Laveva d'Antonio Mancinelli ova le ringrazio e lo lodo colle dese del 1 Agl. ind. Viene sie la favor del Maninelle Volitagini a Giacomo Sutrino Vefeovo faiacense in Districi. In prie del librovie, Somprepum eft open how Vanetiganno Christ. MCCCC XCII : Augusta Le XX. Fi il Maninelli insigna Grammatico era d'volletri come agli dice nella per dedia, fins rel 14 90. a ferifse molor opere come prio ve. derf. della Biblioteca del Caprero. Do it d'aistaine, ne il fa Dane Lanno Meduta questa Edizione



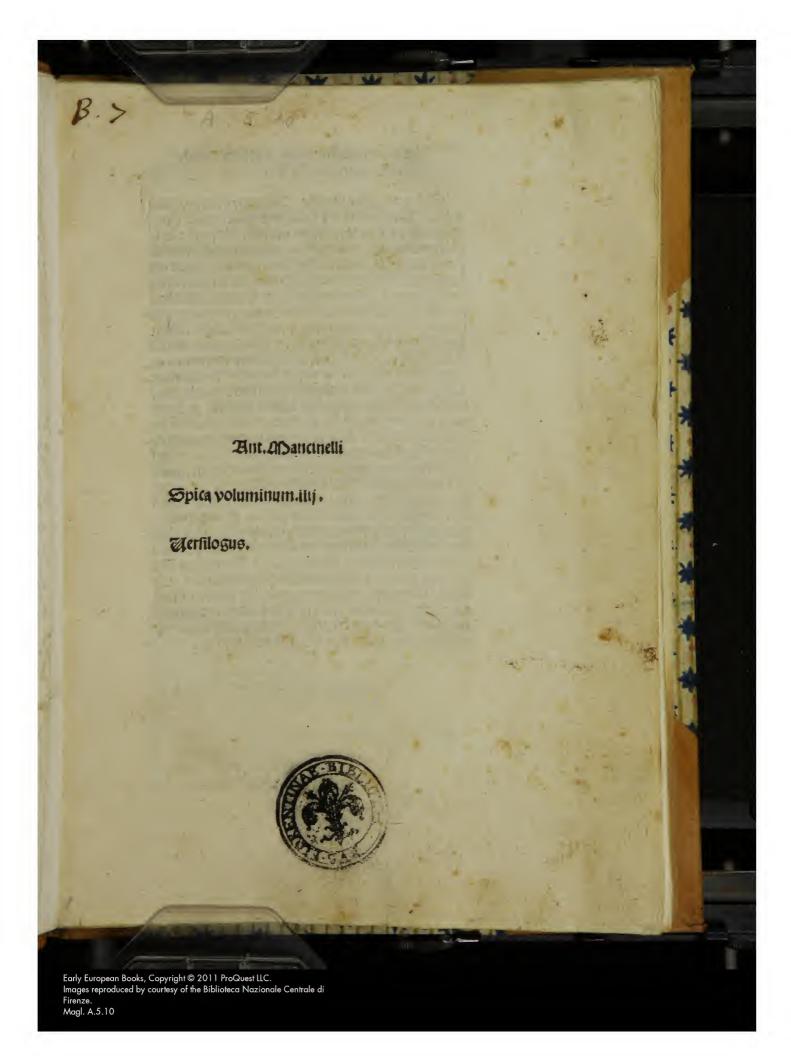

## Antonius illuminatus ve montenouo. Ant. Mancinello. S. Po. Salue mi Adancinelle. Accaepi litteras quas ad me Balthefaricoi viscipulo vederas cu opur sculis tuis corpore quidem paruis, At puri a latii ni fermoms copia immélis. Letenim caeteris tem ports angultia omillis Spicam percurri, quae mi bi frugifera visa est. ve nibil bactenus ad puerorus eruditionem ablitoministinoz Compendiolius ac viikus editum intuear.nibil nanga mancum aut prauum: sedoia vertuna a rectissima sapit. abeat iam Barbarus Alexander. 7 Barbaram cũ sua Barbarie repetat patriam: Et vere romanus ac elegans Aldancinellus voigz vigeat a decantetur. Bratulor ingenio tuo perspicacissimo quo latinus fermoillustratur. Saudeo mibi a caeteris grama! ticcs pfessonbus qui sine labore a fastidio tua indu stria in tradendio artio grammaticae erudimentis/ proficere poterimus. Ago tibi gratias immortales q primus non modo litteris visitare/verum mune rat quidem rege vigna impertiri vignatus es. qui bus rebus tantus in me excitatus est amorte viden di vi in boras ardeam te convenire. Et nifi public cum me impediret munus iamiam ad te aduolaffe ve presentia nostra baec nostrae amicitiae primor dia confirmaremus.intereavale. 7 Antonius An tonium ama. qui teomni officio a pietate colit. Et fiquid tibi gratuz efficere queam inbe obsecto.nibil mibi gratius enenire pot gituis a aliozuz voctoru infis oblequi a parere tterum vale vecus meuz ex Abote nono. r.cal. fertiles. Ab.ccc. le pri. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.10

Ant. Adamcinelli Acliterni Spica ad Inclytü sapientēgs virā Jacobū sutrunu virus Fur Soctoto exumin. Edmgs Catacenses liberalistimum.

septus e nottris voluere penatibus ire Quae mibi i apride Aldula benigna vedit Pe tamé in praeceps ruerent, ne sorte subirent Exitio. nulli vucta per oraviruz.

Lontinui.retroq3 vomum remeare coegi Aduciensalijs non vigilata virts

Lui demum venerande pater. cui tradere possem Lutius. id pueri me monuere tui

Sermano erorti. quorum tibi cura. philippus Tullius alter erat. quis decor omnis ineft. Ingenium facile. a cunctis de cerno paratum

Ande domus crescet sama. salus que tuae. Erescet enun. na exemplatement dignissime psul Adulta tut ante oculos. dum pietate viges

Busticia .canaqy fide. pbitate velomni.

Dum scelus omne sugas, cucta probanda tenes Sanctior bine sabto. Lurio quoq3. siue Adetello Bratior e cunctis quotquot in orbevigent

Ergo patrocinium nostri iam sume libelli. Po meritis suero tempus in omne tuus. Scripsimus baec pueris.cura.assiduoga laboze. Polentoz binc Spica ê.pinguis arista simul. Pale

## Tituli Declinationis

Prima veclinatio titi.i.
Secunda veclinatio titu.ij.

Tertia veclinatio.titu.iij.

Quinta veclinatio.titu.iij.

Quinta veclinatio.titu.v.

Patronimicorum formatio.titu.vi.

Patronimicorum veclinatio titu.vij.

In Egracca tit.viij.

Octonomina que fectantur fecundum modum pronominum.titu.ip.

Earentia vocatinis.tit.p.

Eomposita e vuodus rectis.ti.pi.

a ij



Spica libellus volumină quattuoz baec babet. Carmen Declinatõis. De Beneribus. De prae teritis. 7 De Supinis.

## Prima Bedinatio.titu.i.,

Rima genus tantuz posciti, variatio tripler Adasculeum muliedze simul comune teneto Somit A.p. As.es.aut am. variatio pma

Aegina Beneas Anchiles monfrat a adam

De genituo 7 Datiuo. Ae gtus babet viphthongon fine vatinus. Aulai veteres muiai 7 more pelasgum

Poo musae ac autae virerunt saepe latini Be Accusatino.

Quartus in Am finit. musam docetatos poeta Si dat A graecozum pozium multebre. creabit Am uel in An quartă. De tristibus indicat illud Qui legis electran regentem mentis ozestein, addaian relectram faitozum pozito quarta. Statius enarrat patrijs aegunan ab vindis.

Mome las gracci. vel mes qo prima resecut M potius AD & proprio vult tradere quarto Indicat Aenean Anchisen priamidence. Aneam tamen invenies plerung latine.

Anchises quarto vabit en anto e quoque serto. Sic quoq3 lacrtes rachates siue polites Anchisa dicolim variarut nempe latini. sab. Coniugio anchisa veneris vignate superbo. Anchisa generale veus certissima proses. Aergitius virit veteres sectando latinos. De vocativo.

Montdum recto similé victradere quintae Ausonidum recto similé victradere quintu. D' tamen aenea tamen ancidise vocitable. De Ablatino.

Ablatiuus in A. led in e cum venitab es fit. Aegina aenea anchife bene testificantur. Be Mominatiuo 7 viõ plurali. Lurali numero rectus vel quintus in ae

Lurali numero rectus vel quintus in ae sūt. Indicat dae musae vi terrae vardamdae ue

a nj







Eus retinens nomen graecozum vicitur effe Tydens in recto. Bentluns ei velcos vat Tydeo veltydi poterit variare vatimus acculations oattydea tydeon vngs. Tydeu clamabis. fertus capito variando. Depiseus boc pacto vel perscusire monemus. Tydeon Equarti. quum rectus tydeos effert Aldore quide gracco vel eus disvilaba nostro Dipheon esteratae Pasoni binc fertur in ibin Androgeus of fumiteus visyllabon, baudit Tydeus vi qu vipbibogusterminatiflud. Tydeonic vicas buius. velutandrogeo fert in ferto vates. alia est variatio quippe Quod tibi demonstrat flettendi sümularite androgei patri? fine androgeo retinebit. Tydeos bic autemfi vices. Tydeo format. Tertia Beclinatio.titulo.iii.

Ertla quippe genus variatio continet oë plurib? ipia modis finitur. in ordine vicaz Is genitiu? bët correptü. lögat at baec vis Tertius i retinet. Quartus sed in em vel in im sit. Est recto similis quintus sectedolatina.

I vel e sextus babet.

Atroq3 in numero neutralia tris fimilee vat Aplurali rectus quartus vel quintus in es funt. Sed neutrale genus vat a.pectoza foztia pandunt: Am vel ium genitiuus isabet.bus Tertius effe rt. In.A.

Rectus a quum capiet neutrum vicesse pelasgon. Poqs poematibi. vo Syrma Tozeumaqs testes Tos veltis iuncta sacient in baec gentiuum Syrmatos boc syrma idvel syrmatis indicat bui?

Poscitasi neutru.plurali us ubus insert Ergo syrmatibo veltis somare valebut Tis autem variare potes. quondam quia Syrma Syrmae direrunt boc syrmaq3 tum quoq3 prisci. Polurali numero dic saturmalia secti. Sed gentiuus ium retinet, vel sint morum. Tertius ac sertus dant saturnalibus ambo. Orgiasic sectas. 7 vulcanalia. sic 7



Maic bace nemo caret plurali cum vocitante Turbinis bic turbo pro vento. Pam gladiator Turbonie variat. ADargo vult marginie buius. Mempe cupido foier variare cupidimo apte alcedo profertalcedinis in genituo Girginis at virgo. cauponis caupo creabit iunonis iuno carbo carbonis babebit, Lompago semper compagnis edere vebet. ambago baecetiam profestambaginis vígs. Compages compagis babet, ambagis a bulus Ambages flectic.late probat omma fumma. idic anto profertaments, quippe antonis. Enning at dirit. Dicanten primo fyluarum protulit auctor. Duas preceps anien dicens veteres unitando Maec caro dat carms genitino. mangs petusti Maccetias carnis recto pariate folebant. Bentini in inni quando fiunt. Ault genituus ium pluralis sepius ipse. Quum principali recto fit par genitiuns. Dicos caro carms concedit ium generanti. Siceriam collis.preter panum fobolumg. Quis inuenum fruguve canu strigilu quoqsinger Gert sedes sedum vel ium. vatum vel ium dic. Sic menfis cedesquifinial duplicare memento. Momina quum reddht.i.serto.auti vele incta. Ault gentiuns ium.calcarve cubile vocebit. Sed quadoos tame fit syncopa.nomina reddunt. I vele quum fertis. sapientum vt sine legentum. Lomparativa quidem vát rum. ná vico minozū. Sed plus formatium, vetus at vetera generabit. Datvigil a vigilum pugilum pugil edere vebet. Ault memozfics memoz quag vet ivele ferto. an. D. Longum graeca Momentu Dlongum graecozuz. fert viomedes. Her casus omnis variatur more pelasgum. Eremplam captes dido bec sappo ve calvoso. Tris antem calus graecozum fumimus apte. Maec vido, vidus truius vido banc manifestat A didogetiam poterit variare latinus. Adunius a sapho sed enim divisse notatur.li. rrii. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di



Lim vici boc nomen nunqua variabile fiet. In An. Dic Titan titanis babet titanos 7 buius Dic buictitant.titanaq3 quartus amabit. D titan . sextus titane a sumere vebet Moc quoq plurali totum variabitur apte. Sic quogs declina paean.et mascula graeca An vant in recto quotiens quod pan manifestat. Porimo oratoris paeanem Tullius inquit An En. En dans productum velgrecum fiue latinum ? Micsplen ostendit splenis. Ren rents 7 butus. Maec Syren syrenis babet syrenos a buius. En breue quae retinent. certe sunt cuncta latina. Loznicen bic pandit tibi coznicini s variado. Flaminis bic flamen. vel numis boc quogs nume In.In. Delphin velphinos, velphinis, vat genitiuo. Muic a delphini. quartus delphina tenebit. D velphin. sextus velphine ab. Tertia poscit Abluralem numerum. Delphinas quartus babeto Belphin. velphinus. velphis quoq3 vicitur apte. Má quotiens rectus tenet In. tenet is quoq3 logu Dic arin proprium.tenet aris, sis a Eleusin, pr. In On: Mempe Sinon proprium vebet generare finonif Mand aliteraz Simon vebet variare simonis Glaccus enim virit rationez carminis edens. 10 ythias emuncto lucrata funone talentum Sarpedon in recto est. sarpedontia genitiuo Sarpedon longum. sarpedonis cuariabit. S. Laocoon flectit genitiun laocoontis. Sicaz leon proprium vebet generare leontis Maec.in.o.flererunt romana vt nomina quondaz Statius bine primo vethebis attulitillud Konclamat vanai. stimulatoz Agameno voletes In. Ar. Ar.neutri generis si vertuetur, babebit Lasibus obliquis a logum. Exempla teneto A.laqueolaquear laquearis. sicq3 lupanar. Aor neutra ar retinens, a longans antesupzemā Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Casibus in reliquis poterit iaz flectere quisqs. Sic patherqs statherqs character tuvariable. Aer verisveri ver vergsa vere tenebit. Sic cicer boc cicerio plurali ambo caruerunt Aerberis atgz beri folumgza verbere vicas. Aerbera plurali veclinat tertius ordo. Quare Dic Crater 7 baec Eratera Saepius e graeco rectum fecere latinum Acculativo.recte baec Cratera vocebit. Maec pâtbera simul. vel cassida. siue statbera. Joz. In Er.proablattuo. Idr.vij. Pomen in Ergeneris cuullibet accipies.e. Formabit sextum.pauper sic paupere sormat Si tamen is recto sunges in l. variabit. Micceler baec celeris testabitur.a celeri vans. Loia cum neutres in.e. pablio Poz. vij. Abasculma quidez. sue a communia. rectum Er velinis vado. faciunt per e neutra tamen fi. Ablatique in i tantum variabitur ipse. Mic celer. baec celeris. celere boc. celeri variabit. Omnis 200 quoquin serto variabimus omni. Moeligni paridis 13 epistola scribitamicae Mocimibi nam recolo fore vta caeleste sagitta Figar leander caelesti pectore virit Elinne perenne lates.anna perena vocoz.fast. In vecimo quinto est. specie caeleste resupta. Aq3 bumeftre potes fastorum cernere sexto. Extaq5 de porca cruda bimestre tenet. Mument in cultae fonte perenne genae.ouid. In.Ir. ADartyris at martyr vel martyros edere vebet. Arbs bochtspanis gaddir vat gaddiris buins. Mochir planta manus. rectt eft. quarti quoq3 gntt. III.102. Deretinent quotiens graecozum noia semper Antesuprema quidem breniabstur in genitivo. Actoris bicactor vemonstrat.7 bectoris becto? Lor cordie incorisquineor, vult aequorie aequor Aparmoris boc marmor. sicrobor roborishuius. Bramaticus quinto memor bie baec afferit effe. A vel.e. sextus balbet. sed e.ra.o. nãos verusti Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di











Modulit at Crispus minonis sugeratiram Mocautem.quonia mino quoq3 graecus a bero Asitat in recto.romanus fert quoq3 mino At leo fine oraco, graeci leon ac oracon aiunt Eremplo minonisait tranquillus ripfe. Dic 7 athos recto vel athon variare folemus. IDuius athonis babet, led tertius inquit athoni Sumit atho quartus, vel athone, a sumit athona Elamatathos velathon. sext? vatatho velathõe aut athonautrhodopen virit gaeorgica primo Quot lepozes inatho.tulit artis naso secundo. Ast caldarinus libro nasonis in ibin Diru athos haud este brevez capito quia magnă Marrat athon recto maurum non rite tulisse In As. Welleris box vellus. pondus vult ponderts butuf Abuneris boc munus: vuln9 quoq3 vulneris edit Fert bolus boc boleris. recte vabit bulceris bulc9 Mocacus ast aceris. veteris vetus afferet apte Dus.puris.puri.pus.pus.a pure tenebit Atitur obliquis medicus saepissime celsus Temporis boctempus.facinulaz facinoris effert Ault pen9 l'péons. pen9 bic baec nêpe pen9 vult. Mocaz pecus pecozis. pecus bec pecudis variabit Saepe pecu veteres diverunt, ac pecuare ildurali pecua. z pecuaria faepe interunt. Ault lepus bic lepons.tamen intercus vabitotis Mignerie boc pignus. vel pignozie edere vz Foeneris baud aliter foenus. vel foenozis affert. Tellus telluris. mus muris. crus vato cruris Rice palus ve salus, vdis dabitatos salutis Incus incudis. suis a sus. grus gruis effert At ligur at 93 ligus liguris vebet variare Yert pelagus pelagi. vulgus vulgi retinebit D velage a pelagus. vulge a vulgus vocitabis Dedipus oedipodis debet variare. podos ve. Ternus oedipodi. quartus poda sine pode vult Dedipode in serto. quitus tamen oedipubabebit Dedipus vi graecevariatur quippe melampuf Dedipodie magnithebaidos plumus affert biii Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di



Anda maris capitilendes veducitiniquas. seren? in Ans. Quadras quadratis. glans glandis reddere vebet Durnis generis nomen .pro ablativo. Omne genus nomen retinens vabit.1. vel.e. sexto. 1Dichaechocauday currens ramans manifestant in Ens. Mempetridens flectit sertügz tridente tridenti. Suscina neptuni, generum nam saepe valebit Elle trium. telo quoniam dixere tridenti. in yns. Maec tiryns tirynthos babet tirynthis a bulus in Dns. Froms frontis capiti. from frodis at arboils esto Frons aliqui pro fronde negant. certe reperitur Frons ait iple vetus varro dum rustica tractat. Morotulit a vates vii fromstenera ipfe fechdo in g. Mempe seremus ait cum baccho perfica frondis. In Ans. Aruns aruntis proprium variare vocemus. In Ars. Arfartis pars partis agit. mars martis abulus in Ers. Flectit inertis iners. generi quod tungitur omni, in D23. Michaechoc Concors concordis poscere debet. IDic baec concordis tamé boc concorde vetufti Dic voiscordis variarunt saepe latim. in Ars. Michaechoc Tyburs tyburtis finiet apte. in Als. Touls pultis variat. in be.me.pe. B3. sue m8. ps quoq3. vant genitiuum Ist interponas. Arbs vrbts byems byemts vic. Sic inops mopis. tamen bacch confineant e Ante be pe si non monosyllaba. vertunt Eperi. sic princeps vat principis in genitiuo. Laelibis r caelebs. Lapitis composta mouebunt Stis iungent.prius e per i vertere vebent. b mi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.







1020 arboze vel fructu vat quartae vatoz secūdae Wicheul fict pro fructu Munul inquit. Maecticus fici fed pro arbore ponitur vius. Maechcus ficus profructu acarbore vicunt. Dicheus ficus vel fictiguur vitum vic. Micheus fict fructum folummodo vicaf. Maecficus ficus fici z.pomum sit zarboz. In A. Rect9 in u quartae nung3 variabitur vlli. Most utres casus pluralis sumere vica. Lornua demonstrant. genitiuus uum retinebit Tertius aut fertus dant comibus u per i verfo. Quinta veclinatio. Lit.v. Amta gen9 tripler fert.masculeū muliebze Incertum iungas. sunt meridies acies ue Micaut baccos dies exempla per oia cucta Momen in estongum quintae finire vocemus. Begenituo & vocatuo. Lonsona praecedens es quintae. sumito plaebes Tradit e correptam genituo fiue vatiuo, Mangs bei format . fideigs fides generabit. At si praecedet uocalis longa manebit. Ostendu facies faciei, sine viei. In quinta ueteres recto similé genitiquin Ars ficut Diomedis attuariare folebant. Maccacies buigacies tibi testis adesto. Brammatic9 vero genitiuum fine vatiuum Flererunt veteres dirit velun quogs fertum. Indicat baecacies .buiufq3 acie.buicacieq3. 1020 fideiqs fide peligni ternus inquit. Mozima fide vocilos ratae tentamina fumplit. Utos fide pignoserto quoqs protulit idem.inmer. De Acculativo. Mocatino. Ablativo. Quartus in em finit. Quintus recto simulatur. Ablatinus in e producto finiet vias. De plurali quintae. Sunt similes recto primacno tres bene casus. Astablatino rum iügere vult genttinus Lertius aut sextus pluralis finiet ebus. Quintae pturales fugunt tres nomina casus Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Toeleus pelides. the sides vat tibit beleus. Nongüsed enum pro ei ponim 9 vt vocuer ut 10. Inde menetiades vult ferre menetius apte. Inventes autem quandoqs Elementa poetas Addere regimere. r fic peliades reperitur Dis pro pelides. bi vencalides quogs vicult. In Asamis, in ne. patronimica. Foe mineum certe velin as velin is repertur Aut ne. ve Merine. vel pelias. aeolis atq3. Toemineum recte fit de mare de removendo: Aeolides monstrat väsaeolis.aeneadelos Aeneas formans.licet aeneis maro vicat. I longum retmens prae des semper muliebre Fert eis vel eis. the lides the leis atos The leis monstrat, nerides nereis adde. Merels ingreditur fert undecimo tibilualo. Ettibi ob inuidia nereides increpitarent. Tozo.ij. In ne.patronimica. 3 longum retinent in ne certe ante supremum. Sivocale tamen non fumit i primiqa tiuum. Inde adrastine adrastus Mereus quoq3 recte Perine format. Di sumit i primiqa tiuum Dlongum praene reperirur.iam bene pandit Acristus quoniam bene vicitur Acrisione. Mine possessione Acrisioneus Abaro veosert Acrisoneis Banae sundasse colonis. Brammaticus meminit. Thinquit Seruisillic Acrifioneis vanae patronimicon ese Matronimicozum vedínatio. Tit.vij. Lectuntur primae ceu patronimica nomen 1 Quae vant es recto. sed mascula semp babet In des patronimica. Tyndarides reccus. At tyndaridae genituus. Sicas vatiuus erit. quartus venquippe tenebit. Degs vius vellertus sumere debent. ID: vic Tyndaridae genitiuo tyndaridarum Tyndaridumg fimul. dictyndaridisque datiuo. Tyndaridas quarto. sed quinti tyndaridae sunt.. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Bicimus ipfius. veteres ipfi variarunt. Siciliacifi.nunctus cuncta tenebunt.

## Carentia Aocativis. Titu.r.

Ainto népe caret qui partiet at qui negabit quitribuit ve refert nomen ve iterrogat o e unitribuit ve refert nomen ve iterrogat o e unitribuit a fimul, monfrat tibi nullus valter. El calius qualis quis quantus quilbet vllus Alteruter talis vel tantus vter vel vterque Sic etiam bini r terni quini quoqq veni. Por Eomposita e vuobus rectis. El.pi.

3 componuntur duo recti ambovariant 1 Mine quintussabius quiti sabij generabit. Alteruter debet rectuvariare supremum. 2 bolusatrum rosmarinum varientur.

Sica bolusatrum rosmarinum varientur.
Rozsmarini nam rosmarinus babebit.
Latius in summa flectendi cuncta probantur
Tullius atqz Latoveteres alis quoqz plures
Winc indeasteruter voluerunt flectere quondam.
Lomposita ex recto a obliquo. Tit. ris.

O idas paterpatriae patrispatriae bene pādit Sic plaebiscitum plaebiscit variabit. Lomposita e vuodus genutinis. Zi. iz.

b Ini compositi genttiui non variantur istius illa modi cuusmodi pandere possit Larentia casu 2 numero. E tru, piisi.

b Accaliquos renuüt casus. nüezvelvtrügs
Goes a sozte vabit. mact? mactebi quoqs
büc latere latere ac. lateres lateres teribus quoques. mact
Sponte petit septum. spontis sert varro secundo.
Spontis itez Celsus primo in titulo quoques virit
Saepins inuenies vicionis vel vicioni,
accusatino vicionem cum vitione
Flamine plurali vat slamina siaminibus quoques tantum
Waec Labes tabis recipit tabem quoques tabe
Lentae inquit tabis post sertum linius auctor



Quae carent plurali vel singulari Tit.vv. Luralem fugiunt bomun vel nomia vuu. ABontis filuarum fluviozum fine locozű. Arbisitez. quandogs tamé pluraliter vsus Declinat solum. fundi vocet atqua Telitrae. Inventes etiam fabios mariolog catones. ADasculina singularia. Zit. pvi. Lla quidez numeri primeni a mascula suto Sangule. sal. pot?. mud?. puluis. sum?. aer. Et penus. a vesper. genuin 9. carcer. a aether ADuscus. sol. sumus. limus. veneris quog cestus. Legimus at mundos. salibus. suos quos. suis. Dulueres ac foles vel folibus iple relegi. Tum natura deum ciceronis fert genumi. Foeminina fingularia. Lit. pvii. Unt baec soeminei numero slecteda priori Bloma.fama.falus.fapietia.cum lue.tabes. Tum litis. 7 proles. amétia. par. bum atq Permace ne penne.contagio.vespera.gaza. Poir saniesquames.rabies.esoquentia.arena. ADors caries ue.fides.lur.vitags.vel fuga.tellus. Sic quogs paupertas. soboles. vementia. culpa. Adde senecta simulue lenectus adde muentus. Sic 7 auarttiam, vecozdia. siye iuuenta. Sicetiam labes infania. fic quoq3 plura. Lucibus a luces, vitas, paces reperitur. Dic ramicitias, labes. gazas. rarenas. Slacus art paccs.plant9quoq3 pactbus inquit.ipl. Innenies etiam relegendo plurima lector. Meutra Gingularia. Lit. rviii. Eutranesas. séiű. virus. adoz. atqz macellű pus ne lolu.letū.foenū.nd tungito coenam Yas. vulgus. pelagus ue gelu uer. mānaqz palcida Junge crocum, viscülmane laeuülungitolachir. Malec.tustituum.barathrūsimul addere vebes Zum nibilā ue piper.tritīcā ue penum.loluīqz. Adde salum. vitrügz nibil. vespergz necesse. Mic milia plumbum.ferruz fintul.atqz oncalcha. Sic cicer ac oleum stänugs lutugs notabis. Dis aurum argentum vel acetum tungere debes. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.10



Minc inimicitiam. foris atq3 forem fore legi. Bllecebraqs. Genae in patrio. Maris quoqquare Are vult quae constant explurib9. esse latinis Pluralie folum. vates tamen riccus aiunt. Eancelli id. paleae. bigae. scopae quoqs monstrant. Peutra pluralia. Tit. rri. Aecnumero soli plurali neutra tulerunt Mia.lustra fimul, precordia. moenta castra. Rostra quidem. Tépe.cunabula.seria.liba, Armalingalant spolia. Tsicertal mapalia serta Adde Intestina. 7 sponsalia. milia. tesqua: Spectacula. Effata.atq3 cibaria, classica, pondo. Bactra.cithera fimul. Larchefia.tethyra flabea Inde parentalia. 2 follennia tungimus tifdem Lumina. vel lachana. 2 magalia connumerentur 2 Degia iusta simul.conifige ceraunia victis. Oftreatripudia, palearia, pascualunge Momina festorum quod baccbanalia monstrant. Mis quoq3 iungent gaeozgica.bucolicaue. Tu plura inuenies istis relegendo latinos. Saepeingű. z spolifi. libű quoqz. legimus ipli. Lumen tte pro oculis.lachani fertille catinu.bor ADasculina in singulari. in plurali neutra 正it.rrn. Acc prio in muero fut mascula.neutra secudo Dindymus.ifern9. vel tartar9.ismar9 atq3 Daenaladdar. vel taenaradde rauerna ADafficus appones seu gargarus. adiiciemus Wileus.bis etiam tungatur carbalus ipfe. Supparus bic tribuit. plurali suppara riq5 Sibilus bic profert bec fibilalig latinis. Baltea fine ter plurali balteus inquit. Pempe iocus ioca fine loci retinere notatur Sicazlocusloca fine loci variare valebit. Soeminina in fingulari.in plurall neu tra. Lit. rrift. Ectilia in numero plurali quaere supeller. Intybob phocal. Diomedes bic docsipe, Intib9 inflectit pluralia nempe marina. Intybum a boc debet pluraliter intyba ferre.

Molinius boc pacto variat. Arbutus arboz erit pluralegz tos retinebit. Arbutum erit pomum pluraliter arbuta ficciens Heutra in fingulari. in plurali masculina nentra. Tit. rriii. b Depossi bi possi possa baec pluraliter edit Sic fraenum? filu variant raftruq3 fozuq3. Moc caelum bi caeli. Sic argos suscipit argi. Meutra in fingulari, in plurali foemini na. Tit.rrv. De Epulü neutraletenés epulas variabit. Sic quoq3 velitiff pluraliter edere vebet. Balgs neu nea fine neae poterit variare. Diversirecti in eodem genere. Lit. ppvi. Juldem generis rectus diversus babetur. Micarar bicararis simul bociter Butmergs Mic titan titanus item.gogrus quoq3 goger Delphinus Delphin Belphis Amul evariatur No carabus velarabs. abacus velabar reperitur Ild 20 sperus aut prosper, ve nouéber siue nouébris Aethiops aethiopus. Leucer teucrus bii fert Enader Tymber fil Enadrus quoq3 Tymbens Ibaecapis baec rapes. plaebs plaebes vicif apte llDeros atq3 beron.minos minonq; tulcrūt. Tű ligus atq3 ligur, vel achilleus bic rachilles Bobios hicaint vel Bobio. fic Elephas bic bic Elephantus habet. Sors hace vel fortis bêto Pempetrabes quoda modo trabs variat vbigs Dicimus bacclapas.plautus dat lapada recto. mugil'aut mugil phozern phozers quoq3 phozes bic cucumer cucuione feres.adipes veladeplas Miccinis atq3 ciner.puluis quoq3 puluer babebit Momis a bic vomer, tybris aut tyberis reperitur Daec cassie legië vel cassida. quod maro vicit. biclabor atq3 labos.lepor bic ve lepos quoq3 legi Michonorauthichonos arbos baec arbor beto Dicodorbic rodos. vapor atq3 vapos regimus Llamor a bic damos fabins vocetoia primo. Eusamos retinet planti comoedia quinta. Dicimus hic torris. torrus tamen Limius inquit Moic tapes.bocque tapete fimul dixere tapetu. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Duplicis noia vedinationis. Tit. prvit

o Reims base funto tū quarti tū q tecundu.

Plasec laurus querc?com² fic? vomus atqs.

Arquus caclettis. colus basec. ved tunguo pinus

Rocammal cancer cancri e. cacletteg fignum.

Lancerts boc cancer morbū tamen este notarunt.

A celo morbus cancer cancri quogs fertur.

Infommus folum velut ectommis reperte.

Semifomnus enim vel semifomnus babetur.

Acer 7 infirmus vel inermus vic bilarulgs.

Alcus 7 infirmis vel inermis vic bilarulgs.

Alcus 7 unimus bingus. sic quadringus variat.

Infrenul q3 ettá. sic ex animus vel inermus.

A chais 7 Qui veducta. Tit. prviti.

p Si.ne.ali?.nü.ge.hinulen preponere vebel Bā.vie.cùgilbet.ine ge.g continet apte. Quisquie vel gegd recti é.quarti quoq quicquid quoquo retinet vel quaqua nempe supremus Ju plauto mulier fert cutellaria quilquie

Lomposita pronomina. Lit. prip.

Béeadé velidé certe is demú des somast.

Fert Ego met recte cúctis i casidus. Anus

Surrais numeri ceu nostrú sumere vitat.

Adet datur obliques Lu cúctis attamen omnis

Iduralis capiunt calus. praeter gentiuum

Non dipere tumet verbum quia posset baberi.

Tu temet in recto tantúmodo tute ue sertur.

Tu sumet sibimet semerquoes saepe videbis.

Sút tete meme sese quarti quoes septi.

In serto pte breuem capiut pronomina quinqs possessimua quidem.nourapte meapte tuapte. Aqs suapte simul vestrapte ve pandere possunt sorcius ac Licero diverut saepe suopte. In secuma quarta legi ornise meopte.

Lasibus antiqui ce vederut omnibus olim Dic baec boc, quare vicerum bicce vel becce. Docce simul. reliqui solu impere minores

c iij



ADanditur apta rubus gingiuis fertos serenus.

Nacetuber est arboz tuberes binc plinius mast.

Abous boc tuber vicium. sungus simulesto.

ADolle siter. frutice vult plinius este, maro fert.

Abous boc suber vicium. sungus simulesto.

Aboule siter. frutice vult plinius este, maro fert.

Aboule siter. frutice vult plinius este, maro fert.

Aboule siter. frutice vult plinius este, maro fert.

Aboule siter. frutice vult plinius este.

## In.A

Omnea das rectinet primu gen Patqs ledm n Comune 7 neutruz multebria vicimus illa Charta catapultă cataractave margaritacs. Mflicis nomen quod a terminat.estqs virozū. Dumtarat.generi semper contunge marino. Quodtibi vemonstrat scriba bic collegauelica Addit bis nauta r popa scura sopbista poeta Merfuga jungatur vel traffuga finclan ifta. Auge planeta fimul. scytha uel citharusa.cometa Poincerna Assecia. Composita a verbis vel veriuata. resposcunt Pol comune genns. recte conviva vocebit. . Parrico cida fimul ficaduena graiungenacs. Eaclicola agricola. 7 fic plurima vardanidacs. Sic omicida feras auriga pedissequa uerna. Fabius. Hemilius.tum varro. pediffequus alfit Caetera si propria aut apelativa manebunt Soemueo tradas.ut curta musa veroma. Invenies autem promiscua nomina quaedam



Carthago fuligo fimul vulcedo cupido. Est mulier virgo. puer innestis quoq3 virgo 4Darcellus vocuit, quare bic baec vicito virgo. AD sculei generis dic esse cupido latine Momen amozis babens. tam nozmae tollimifit Dedinis bicordo, vel cardinis bic quoqs cardo ADarginis biemargo.tamen baec reperit eidem Caetera iam Debent gen9 bic retinere marinu. Buso vocet mango.ligo tyro.spadogsmucro. At caro foemmeo generi contungere debes. Dantur bomo bubo comunia nemo latroqs. Mondo genus neutrale tenet. pluraleq s semper. Ambo ouoq s simul maris a neutri reperimus. Adraesto omini generi cu lum coniungitur vsq3. in A. Postulat u neutru. vocet boc comugs verugs. In eneutra duo reperimus lacfimul balec. Water foemineo generi quoquiungier aiunt. Lui portat gaudens ancilla paropfide rubra. Malecem sed quam protinus illa vorat. Abar. in. D. Si d quide finit nomen.genus e fibi neutrum. id quid vemonstrat. vel quod tibi. sic aludqs. in.Z. in t neutra feras. caput boc a finciput, atq3 Daput oftendut.git nepet quod notat vibem Sant omnis generis tot quot. vel compositiua in Al. Qui tenetal nomen. vebes tu iungere neutro. Aectigal pandit ceruical fine tribunal. Sal maris e generis.neutro 7 iunpere vetufti in Ele El breue vic neutri. fel melgz eremplateneto. Bantia productum tamen el. füt barbara cuncta masculet ve gabriel ve raphael sine inichael. Balbus ait ferto flagranti crine michael. inil. iunge mari mugil pugil z, tanaquil mulicbit. mugilis bic etiam recto tribuit iunenalis. Comunis vigilê.neutrali vo nibil anil. in DL 24

DI dans est vnum dumtarat.scilicei bicsol. In Al.

Notemarisest conful.communis praesula expl. At plocas praesul generis vocet esse marini. Arbs futbulates murbul flumen. neutralia ponis Erispae iugurthinae conditor bistoriae. In Am. Atroqs in numero nequam genus omne tenebit. In Em Meutri est tautundez, totidem pluralis romnis In Im. Elm'vici nomen neutrali iungere vebes In Am Sitenet vm nomen.neutrali inngito semper. At templum regnum. multerum propria tolle In An. Quum graecum nomé dabit an. retinere gen vult Illud idem graecum.pan titan mascula sicsunt In En Breuce En breue quae retinent fint a cano composiua ADasculeum quaerunt.ceutibicen tubicen ve Altera cuncta tenent en quae breue. Dicito neutra At numen stamen solamen inugito semen. Ercipitur flamen pecten quoq3.nempe marina: In Em productum. Momina si capient Enlongum. sintoz latina Afdasculeo trades. vtsplengs liengs rien ren Braeca quidem Syren veltroezen foeminei funt. Micathymen damen vel seben mascula dicunt In In In oat bic. vt delphinvel phoecyn nomina graeca Arbis at Eleufin proprium muliebre tenebit In On. Arbis in on proprium generi concede fecundo. Eremplum babylon fydon quoq3 fumitur apte Ilionat neutri pertum vartatur apud nos Indicat Ausonius mili barbiton boc retinere Dicens. 7 cordas 7 plectra 7 barbita conde Barbitos baec etiam reperitur. Pozatius bic fert Sindon Foemmei generis quoq3 vicere vebes Mic belicon vaemon mario infunt. fic quoq plura Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Michaec phytholds. 5mostrat ölphyca phyto. The ligns primo tumidü phytona reliquit. Duae vero in graecis retinent on neutra vocabo si nobis on in vin convertere rite valebunt. Indicat hoc paeston ná paestum nos variamus. in Er.

Mic arar aut araris. nar lar quoqs. nunge marino, ildar tenet omne genus. fic etus compositiva dimne aliud nomen romanum quod dabitar. fit Jam neutri generis. laquear docet atqs lupanar in Er.

Duod dat er a suerit nomen soziasse secunded to marie, auster ager sacer indicat, ac oleaster time terne suerit, ber der dane, sit tibi neutrum Ter docet a tuber suber gadauer a buber bic imber tollablev upso compositum que Dusciber october september sine nouember, bic haec puber babet, dans puberis in gto . 3. bic haec impuber compositur unde decen ter

Apreterea foetus terrae. fi terra reflectit
Sunt neutri generis velut boc cicer atq3 papauer
Et filer a laster neutrum filer boc quoq3 lumet
baec acer excipias aceris fibi vans genituum
bicetiam cucumer tollas quia masculeum fert
boc inter accipiet. spinter simul addito vesper

Altera nempemario generio dicenda monemul Agger vi a paffer frater pater affer equefter Larcer a dic addao. vel cancer. fine paluster boc cancer vetereo de morbo cancerio alunt Aff mulier mater foemellum quippe tenebunt bic linter graeci, noo baec variare folemuo

TDauper communis generis fit, paupera res eft.
TDiautus ait quondam. coia funt fimul buber
Degener ac acer celeberg; alacerg; faluber
Duauts sepe alacris celebris vel acris ve falubris.
Foemmenm faciant. in innenium bic baec vel
Er vel is. in serto vates, tibi monstrat aperte.
Anchises alacris pales viras tetedit qui reta.
IDic volucer. volucris vabit bacc. volucre boc.
L osuecon genus magis est er serre marshum
Acts foemineum. quorum neutralia vante.



Communi generi vemionarat für amini augur. ADasculei satur est. variat quod nempe secunda. Altera cucta quidem neutralia vicito.pandit Moc murmurfulpbur guttur tybur tecur atque In Hs. As latifi gentile ramen. coë notato. Arpmas frusting postunted pandere cuche. Lactera foeihinei generis vicelle, vocebunt Maec pietas probitas. Beheri concede marino ADoecenas lenas, bomină quia propria fiut. Ista marina ferūt vozeas abbasque gigasque. Cas vadis.mas.as.limbis adinge tyaras. Peutra tainen vicht vas valis falque nefalque. Dinne genus nugas indeclinabile poscit. Mic baec arcas babet nomen gentile pelafgü. Braeca genus propriunobis plernque referuant. In Es correptă. Re vans correptif. maris a fi formineique Acadiectiufi neutri poterit tamen effe. Ault coe genus. Lomes id Adilesque Teresque Achebes a praepes demonivant, adde superstes Inquies roines sospes sungantur, rhospes Antifles, quanis antifita sospita postis Mospita soemineŭ lector iam tu reperire. Birammaticus quio communia protulit esse boldes bebelque teres foldes quogs. septius eius Daec eadem triplici generi coniucta vocebit. Aft ablatiun vant bospite solpite tantu. Es coe tenens neutro colungier aunt. Airgilius. Tereti mos est aptare flagello. Depositunbisolpes erit dirit innenalis. Aparmore dines opus liber ingt primi in arte Bines nature regnú grto quo g cafu ADarimus introitu voluit proterre secudi. Meutraligenerishrit Lerestple Catullus. Lucanus icribit. Rera nos lama sequet Impering comes. Jam caetera pono marina Lu foemininis quae consuetudine nulla Jungütur.gurges flipts poples quochtrames Fomes vel celpes limes testanturabunde. Au ges at excipias muliebria bina. tenent e 23







Maec ficus ficus fici 7. pomum fit 7 arboza flectendi carmen tibi latius omnia monstrat. Mic vat acus. Täs foemello saeptus haeret. Moc acus aft aceris nempe est purgatio granf. Servius in anto vocet bic baec tridis arouns. Bride phicarque cicero buius ptulitarg. ven.v. Ennius baecarque ponés quartae affociauit.pr. Maechumus baecalus muliebria appe voceus Daec domus baecos colus. Sunt quartae sus scoe Soeminei quartae generis sunt ista notanda. Daecanus atos nurus locr?? manus ? trib?idus Morticus. At pelagus neutrali trader vebes. Tam maris z vulgus & neutri complemus. u irus babet neutrū. pluralegs fugit vbigs. Ault pens boc peoris pens bic baec ingito gree Sicspecus bic baec boc.pris. As breue nomen babés. si tertia forte reslectit Meutrali tungas.pandit tibi munus opusos. Diclep esto maris. Ten baec muliebre tenble Est coe lique, vetus omne reposcere vebet. Ault peco baec pecudis. peco boc pecozis gifabit In As longum. Quae vat volonguz. si fint monosyllaba. neutri Sút generis.mostr ant pus tus. vel caetera cuta Tollat mus bic. Grus sus coereposcunt. Soeminci generis verum polyfyllaba funto. Daecvirtus incus tellus quogs pandit abunde. In Aus. Maeclaus acipiet. fraus baec asiumere Debet. In S. praecedente colonante. Consona bina quidem nomen si terminat, atos Estadiectiun.tripler genus addere vebes. Dic bace boceppers prudens simul indicatillud Ault coe genus bifrons caeleblos parenfos Priceps ac auceps municeps ferpes fimul effros Altera fi fuerint monosyllaba. soeminei sunt Sed scrobs masculei repertur. vel mulichis. Arboris bichaecstirps generis tri baec retinebit Apascula seps pos sos mos. vés mars vicim? esse Sic radeps forceps maceps quoquige marino Nige tries quadrás vodrás septás quogy vertás 25 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Marro Adipes illa vixit vii rustica tractat. Cactera cuncta volunt muliebre genus retinere Dicut byems vecobors. In. Ar. Ar adiectium nomen capiendo.tenebit De genus fallar bic bacc boc monfirat vaudar. Lactera soeminei olcas.licet altera lacpe Thterponatur fibi confonalant velut a fair. 1020 pede masculei generis sit calr retinens r. Calcs pro materia retinés es forminen vic. Lap. Mor oat Abar thorar plernos abacus reperit In Er Er vuo malculch capitit monosyllaba, greprep Altera cunctată monosyllaba soemineisunt En coeffler. mulibria vicito viber Maec ramer forfer forper carer of supeller, Lactera ni fuerint thi adiectiva marinum Dant genus vi verter poller coderos culeros Murer a veruer coner bichaecteperimus Mico puler cimeros fener cauder velaperos Biritamica sener varroti ipse vetustus Wirgilins pumer bic profert. baecos catullus? Mic aut baeclater quonda nuciuge marino. Ambrer meerti melius muliebre tenebit S. Sumit ober bic baec. melius tri bic, monctidez. Erler coi generi consungere debes. Sivero fuerint baeca ccidentia poscunt Dinne genus simpler vel oupler pandit abunde An Ar Quae vant ir.breuts 7 penultima fit genenui. ADascula sunt formiros varir erempla teneto Sardonir bic baec. muliebre filir gecieatrix Eactera ceulodir vel ceruix foeminei sunt. Aungemari phoenix.lucani sextus habebit Aut cinis eoa politi phoenicis in ara Coemineis etiam verbalia nomina innae. At nutrix meretrix natrix quogs fitti ulud Eft species anguis generi concede marino. Fert natrix violator aquae lucanus in octo. Adjectiva genus cen foelir omne tenebunt. an Vr. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Plome in yr graech est. patrifice geus retinebit Mic phry hicerip. baec ftyp fadir cape teftes Et getulus oryx vindena fert Junenalis Inor. Adiectiva quidem funt or retinentia cuncta. Wie bace bocatrop velop ne exempla tenebis Formmeo generi nor a voradde.celorgs. Sive secunda vocet plauti seu quarta thalia. Scapida celor proprie pidoca tradentevocatur; IIII Ar. Loigeneri dur bic baectungere debes. Lux faux at oicas muliebria nux velut 7 crux. In yor. 7 inc. Incertigeneris lyngeft, muliebre tenet phing. In vnr. Loningisat coinne coe genus retinebit. Mic retinet gucunt fercut feptuntes. veur bic Finit carmen de generibus. Larmen de Paaeteritis Der Ant. Adamentum Libro Tertio. Secundae coingationis praeterita. Tit.ij. Tertiae cougationis praeterita. Tit.iij. Quarme cocugationis praetertia Tit.iii). Larentia praeteritie vnde accipiunt. Lit. v. Werbain or quo praeteritant. Tit. vi. Apta e diuerlis instaatibus verinata. Tit. vij. Meutro passina. Tit vini. Carentia tpibus. modis psonis. numeris. tit.ix. Odi.novi.memini.coepi.pepigi.Li.r. Impersonalium preterita tit.pj. De quattuoz verborum fozmis.tit.rij. Pozimae colugationis praeterita. Tit.j. Mitantis plona solet formare secunda Mtűm. vertés Sin vi. vucitur ergo A canto cantas cătani. Regula praesens Actives neutrissimul primo ordine servit. Loeno coenaui coenatus sum quor reddit. Adotani poto vel potus sum reperttur. Auro iurani viuratus sum generabit. A Titubo veniet titubaui vel titubatus. tî



Ferbeo praeterith mibi serbuit edere debet. Languit efficiet persecth langueorite. Mempe Lip civiqa simul. Lio vel Lieo dant. In Deo:

Longaq3 vo calis si naturaliter esfet Aut var aute veo. semper veovertif in fi. IRideo ficrifigenerat. fic suadeo suafi. Ardeo fertarfi. Sed stantibus e veli curtis Ante reo semper eo cedit. ponitur aci. At sedeo sedusiceius compositiua Insedi insideo. subsedi subsideo 934 Bat video vidi.praeuidi praeuideo vati Strideo vel strido stridigenerat.licz t vet Ante deolongam. Beminat baec praeteritado Pendeo vemostrat cum tondeo.nangs pependi Atq3 totodi ferüt. vult mordeo ferre momordi Spondeo prum geminar quoq3 vando spopondi. Aft in compositives dem minime geminantur. Despondi pandit ospondeo. pendeo solum Dependi format. praemordeo concipit viq3 A raemordi tantum. vetondi tondeo Be fert. Ennius annales scribens ita protulit ipse Et verotondit agros laetos, atq3 oppida caepit.

Ante deo quando retinent au verba secundae A particípio perfectum sumere debent. Ausus sum faciet nanga audeo gaudeo sumqa Baus sectit. veteres aus variarunt Sicquoqa gauss. Jam caetera quae deo somant Patant in vi divisas. Landeo sicut Laduit. at pransis sum prandeo dat quoqa prands.

In Beo.

Livel rante geo politis. geo vertitur in liz
Moc pacto indulli profert indulgeo. sulli
Julgeo. sicalsi fert algeo. tergeo tersi.
Argeo vult vrsi. ingatur mulgeo mulsi
Gel mulpi. quoma mulsi quoqs mulceo reddit.
Sitamen ante geo natura syllaba longa
Ponatur. recte geo semper vertitur in pi
Augeo sicaupi lupi. vat lugeo rite
Potant in vi viusas caetera cuncta
In incrigeo rigui vigeo vigui generabunt.





Bic cale connexum. vel cum tepe. ch treme fine, Lu flupe, cu magui aut parui. facio. tenet illud Abucio abieci, proieci projicio vult. Inuentes simpler icio. quod perficit ici Ante cio retinent led i forfitan altera quae lam Illudi convertunt e per.cio postea per ri. Aspicio asperi.consperi conspido dic. Illeri illicio.pelleri pellicio vat Tollitur elicio.nanos elicui generabit. Mellicui veteres pro pelleri variarunt Allicuios etiam reperitur pulca legenti. 到11页10. A fodio fodi.perfodio perfodio fit. Effodi effodio. Lonfodi.confodiogs. In Sio. In gio praeteritant extremum si remoues o. Sic fugio fugi.confugi/confugio fert. In Moio. Si Capio certe praeccsierit illuda semper · Aertitine longum.posto remouendo. videbit praeteritum. capto caepi tibi pandit aperte. Lius compostum praesentis.pellita.vulti. Simplicis at remanet perfecta puntegra cunctis Incaepi incipio suscepi suscipio dic. Ante pio retinent v quando. vertitur in vi D semper.cupio cupij poscit ve cupiui. Gert rapio rapui. eripio eripui generabit. Moreteritat sapio sapij sapuiue sapini." In Rio. Bat pepert parto. quartae fimul Ennius iple Motulit enarrans.oua parire solet. In Zio. Dic Quatio quassi geminato's. Concuttoqs Concusti sectus.percusti percutio vat. Incuffi incutio. Sic caetera compositiua. Larisius tradit Quassi non esse per vsum. in và viuisas. Diulsas in vosi consona verba praeibit; D vertunt i per.sicimbuit imbuo format. Indetamentollas struo struri. vel suo suri. Anguo vnri. Lori coquop q. vel coco per C.



Eompesco dispesco petunt compescut disp Increbut increbesco feret, senuios senesco. Disco vult oldici. vult tradere posco poposci. Bedidici vedisco tenet. veposco poposci. Longacy vocalis naturali co pracibit In ri praeteritat. Duco id Duri manifestat Parco pepercit babet vel parfilico vabitició In do verbaquidem. quis sit penultimalonga insi vo versa perfectum reddere possunt. Mdincludolusi.trudo z trusi variabunt. Sicradorafi laedo laefi generabit. IRodo ettam rofi vedinat. vadog vafi Euado euafi.iungantur claudone cludo. Strideo cum strido stridit vel striduit effert Bat cedo cessi. Laedo vult ferre cecidi Paedo pepedit babet. Sido fidi generaret Poso fidi vero fedi nos viimur via A Ludo cudi vel cusi praeteritum sit. fisi olim sido sisus sum nunc generabit A vo compositum ternacest cum praepositius Ac primitiui perfectum servat obique Di ouplicans. reddo demonstrat reddidit edens Mozodidit binc pdo.credo quoq3 credidit effert. Sic a vaenundo vaenundedit edere vebet Maendidit 7 naendo.condo vat condidit.absq3 condiditableondo.ledenim vo cuncia lequitur. Brammaticus meminit.caper abscondi vocetipe Ante Bo firetinent n. pellunt o. capiunt i Sitamen v retinent aut i paus n.remouent n At fundo fudi, scindo scidit adde fidique attamen afferuant ii caetera pzaeteritando. Befendi vt scandi sic eius compositiuum ascendo ascendi. Tolluntur quis ouplicatur syllaba pzima velut vemonstrat pendo pependi Tendo tetendit item. tundo tutudi ve tutudi Bramaticus vocuit. Biomedes vat quoquunfi caedo cecidit babz. cecidi cado sumere vebet Tompolitis nunquam penultima conduplicatur. Minemibi perpendo perpendi praeteritabit Ertendo ertendi. pertudi 7 pertudit aiunt. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Pozaeteritat pepigi vel pactus lumoz pacificoz 5. A tago è tetigi. Po ügo pupigi. quoq punri Erpungo erpunri sed vicimus. A 93 repungo Buplacer pupugi vel punkt. inngito quis Re. Er etiam tango veniens nunquam geminatur. Attigitattingo vemoltrat.contigitatq3. Erago vel frango lego certe compositiva Sumplicium servant perfectis prodigosic vat Modegi. vego vel vegi. infringogs fregi. Colligo collegi. Waeter tria victa superna Megligo negleri. vileri, intelligo iunge In 100. In ri perficiunt vebo veri, vel trabo trari. III Lo. Mempe lui poscunt in lo finita, velut sunt Confulo confului.colui colo.fic alo nanos Fert alui molui molo.ungas occulo formans Occului. Buplicant I quae nos tollimus inde Quae si principiant a mutis congeminatur Syllaba prima quide quamuis vocalis babetur Mon eade lemper. pepuli qo pello vocebit. Tel tollo tetuli.pro quo iam substulit affert. Ast etiam tetuli tulo quondam practeritauit. Fallo fefellit babet.compost i non geminatur Pangs refellit erit.compello compulitedit. 10 fallo petit pfalli. vello veili quoga vulfi. Erculit ercello ve ercelleo celluit Ergs. Merculit oftendit percello praeteritando. In aldo. Ante mo filector vocalis longa varetur In pli couertas o. promo vicito prompli. Demo vel vempli.como compli.quoq3 fumpli id zaeteritant in vi divisas altera cuncta Sic vomui vicunt gemui.tremui.fremuiaz. Aftemo fertemi, premo preffivelle notatur. Micadimo rredimo vatademi vatazredemi. Sed redimo redimere creans format redimint In Mo. In no praecedant o velgli tamen.ipla Divisas in vipersectum reddere vebent The pono polul. ficeus compositiva Suppono polui.compono compolui. Sup.



In curri incurro viscurri visquoq3 curro In So.

Ac vi fuscipiunt.eremplum sume lacesso Manaz lacessiui generat.generataz lacessi. Arcessiui tem arcesso ac arcessi tester Asso volunt visi formare facesso facessi. Inde capesso vabit perfectum rite capessi. Anaeso quaesiui quaesi quoqz praeteritabit. Ainsutta punso est.

In Lo.

Pectuit a pecto, peri seu peruit esser.

Pecto tenet neri vel neruit enariando

Plecto quidem pleri passuuz plectoz babetur

Flecto etiam steri, petu pecto sue petui.

Terto tenet perti, meto messuit edere ocbet

Stertuit a sterto, mitto misi capietur.

Sic a omitto suum compostum gignit omisi.

Actions listo perfecto quippe carebit. Prif Lopolitum fuerit vel limpler. listo tamen fi Est absolutum velignat sto velut atqs.

Praeteritat veluti sto semper. resto resisto perfitti conficto perfitto perfitto perfitti edunt.

Instituti infisto velut insto praeteritabit

Absto velabsisto simulabstiti enariabunt

Protocilitasisto statuatos steti Siomedes.

Palmo vuplici sensus sisto vult tradere plocas

In ro.

Teruitatero.nero quoq3 neruitedunt.

Quartae coingatotis praeterita. Tit.iiij.

q Artio activis neutro quoqua tradidit ordo Areneo praeteras co vel queo. copolitum qua Cio si verbum simpler est. praecio dans nu di cio sertin ri demostrat vincio vinri Sancio sanciui fanri quoqua fancit estert.

Sanciui quodam direrunt sancit estert.

Ante cio retinet i si non verba. mouendo Tunc cio per si dant perfecti, de sarcio sarsi.

31



Mec atio. moestus sum mocreo moereo: 2 vant.
Grammaticus quatio quasi variare notaust.
Sido caret sidi. sedi mutuatur ab illo.
A suonempe sui capiet sum preservando.

Ast insamuit surit accipit vt monuere Inceptiva carent perfectle omnia. ficut Mallelco nigrelco voceni horrelco labalco Alt opus est quotiens perfectes vermur illes Perfectae fozmae. sic palluit bozzuit aunt. Saepe tamen vates vicunt horzescere coepie. 18: achia coeperunt nigris borzeitere villis, Paf. Brachia coeperût leuidus nigrescere pênis, Pas. nemeor.metuor.finuor.tremor.vrgeor.ágor Et discorposcor vescor simularguor adde Liquor. vei medeor. remm. scor. quippe carebunt Omnia preteritis verum pars maxima fumit E socie poscor sum postulatue habebit. Et pelcor pastus.medeor medicatus babeto. Arguer acipiet connictus. sed tamen olim Argurus vederat. liquor liquefactus adbibit. Meccato argutus Solinus fert prope finem. encirilagargutatulit plautus quoqq vales. Rempe recordatus capiet reminiscor voices 21930

## Wreterstant. Tit. vi.

Affinit verbit comme ve ve quoq3 ponens
In.tus.ctus.lus.tus.perfectuz tradere pit
Pam participium uncto lum lumere vebent.
Lelor celatus fum. voctus vel voceor lum
Sum patior paffus.mtor lum nitus babebunt.
Itus alor, pfert altius quoq3.q0 magelandant
Londitus Ablcondor colus limulabs generabit
Conditus absimelius.ina condor coditus effert
Oftendor tenfus tentus limuledere vebet.
Pam tendor tentus, velectus velcor effert
Scito satigatus non sestus sum pingor babebit
At findor fisus.sigor situs generabit.
Interor insertus vel 2 insitus.arboris autem

Infitus a pomiefi. bominis tamen acaliculus Esto rei insertus. Bat nitoz nisus vel nirus moze vetusto. Mempe fruoz fruitus vel fructus sum variable Sed fruiturus babet fructurus nemo notauit. Detus sicetiam profert seiturus vbigs. Eruiturus item vabit erutus vt vocuere Fretus confisus fertur. sic vicito nomen, Threicia fretus cithara fidibulaz canozis.v. Befeciscoz habet vefessus.concipit autem Mancisco: nactus.pactus pepigigz paciscor. Aquerozest questus.pascoz pastus capenatus Enascor.coplerus babet coplector.babemus Al Dortuus amorior moriturus sitas suturi. Sed mozitum generat ficut monuere supinum. Irascor profert fratus sum variando. Expergilco: babet fumqz experrectus vbiq; Erpergefio sum erpergefactus babebit. At cominiscor commentus sum generabit. Bignitadipiscoz sed adeptus sum bone lectoz In quor veponens in cu quorvertere vebet. Post tus suscipiens participium manifestat. Andelocutus erit vicendum.fine secutus. Dediozoesus.babet.merui mereoz retinebit. Comperioz monuit phocas dare comperitulos Sica divertor diverti praeteritabita Degstamen verbis oz vantibus. afpice supra. A Jeteritae dinersis instan tibus veriuata. Tit. vu. raceo vel frigo frixi retinere notamus. Luceo vat luri.luri.quoq3 lugeo format.

Rigeo vel frigo friri retinere notamus.

Luceo vat luxi.luxi.quoq3 lugeo format.

Mexuita necto vel nexo.fulgeo fulfi

Julgo ve fuscipiunt.cerno r cresco vato creui.

fert paueo paul.pasco simulaccipit illud.

Sto stetit ac sisto.consto vult constiti atq3

Consisto.pendo vel pendeo quippe pependt

Absto vel absisto simulabsistit euariabunt

Affero r attollo vant attulit.vi Diomedes.

Mempe acui profert aceo.profert acuoq3

Apateo r patior pandor quoq3 passus babes

Gertozeum verroz versus sum praeteritabit." Meutro passina. Tit. viij. b Aecneutro pallina ferunt folumodo net. Baudeo gaulus. factus lum ho tenebit. At fido hius. Soleo folitus foluigz Audeo fert ausus. quondam vixere vetusti Aufi gauifi fili folut quoq3 fij. Larentia Tempozibus modis. personts numeris Elt.ir. Ersonis numeris ve modis actépose multa Besicum.ambest solum ouvere priores Mempe forem vefores foret a fore live fuisse A fuo funt voces, olim id direre vetulti. Induperativi Ledo vel cedite voces. Salue saluete a salueto Sal quoq3 vere. Sic a aue flectas, salueto asinaria plauti. Faroprofaciam primi vor sola futuri. Maud fibi cũ vanais rem faro e pube pelalga Elle putent.nono maro nempe volumme vicit Mempe optatiui quondam tuncere futuro Farim vel faris tantum.farit quoq3 farint At subiunctivo vaturausim ausis simul ausit Infit dumtarat. quaeso sibi quaesumus addit. Duaefumus in primo de legibus invenietur Inquio declinăt aut inquá. ac inquis a inquit. Ings quiuntaddas.perfecto inquilit aut inquit Induperatui vormque velinquiatesto. Noz. r Alo vor praclens vatais. Dabit acait aunt. Alt imperfectum totum variabitur vsq3. IDzeteritum vat ait. Sed ai pzo vic reperitur, Aias five neges viru comoedia plauti. Rud. perfona pzima caruere fequentia verba Sicut quas furis arqs daris rozas quoqs faris. Odi.noui.memini.Loepi, pepigi. Tie.r. di vel nout memini coepi pepigias. Anstantis sensum perfectia lumere ochenta Odi cû noui coepi pepigi caruere Induperanuis. De quo phocas Blomedes. Wor infinite fit note velut meminife Imperionalium preterita. Tit.ri. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

pertesum est perfectum sumere debes.
pertesum est pertedet babet perteduit atq3.
Latius id regimen nostrum verbale docebit
Est ve suit miseret debet generare nivertus.
Alibet est libuit. libitum quoq3 ductur inde.
Sie licuit licitum ve leges, puduit pudet effert:
Lernes poenituit vel oportuitipse legendo.
Fert piguit pigitum ve piget, probo rite supinis

## Be quatuor verborum formis. Tit, rij.

u Erboruz formae sunt quattuor. accipe lector persectam meditatuaz simulatoz frequentem Adde inceptiuam. veluti lego lectur 1093 Lectito cum curso servesco sine tepesco.

Abeduativa.

Sunt meditativae formae verba omnia quarti Ordinis. atquio retinentia. Scrivius auctor. Efurio monifrat. talis rio forma fupino Adipcit. binc lectu mibi lecturio generabit. Optativa vocat laurentius in rio verba. Aut baec fignificant quantu fua prima notabant.

Frequentativa.

Forma frequens in. so.to.tor po. clauditur viæ

A per o converso supremi sacpe supini

Descendit. sic a cursu curso solet esse.

Ascriptu scripto. nepu nepo capiemus

Dedunis at peimi verbum si sorte tenebit

A prins vanutat per etunca. Dece volatu
Sic volito veniet. Rogito quoce dece rogatu.
In ge perfectum facient si verbalecundae
Perfone tollas stunc presentisar inde
To iungas. cogo cogis sic cogito format.
Sic sugioce sugis sugitolegito lego gignit.
Sic etiam quaero dat quaerito quaesito nempe
A quaeso veniet. scitor dat scissior vice.
De sequor est sector Lum debeat esse secutor.

A notco formes vel noscito vel noto lector. Il drima frequentatis sit consugatio semper. At curso cursas siclectito cursito sine. Excipitur viso ve lacesso sacesso capesso.

Inchoatina.

Parefentis capiens co dat persona secunda
Inceptina. velut serves servesco pauesco.

Parecim sentis sormis dormico docebit.

Sentis sentisco sciscos, cupsco. labasco.

Inceptina tamen non omnia verba tenere servesco de la junicipa tina dalent. veluti gradesco putresco de lunge se junicipa con con la junicipa se junicipa se la junicipa se persona de la junicipa se persona de la junicipa se persona de la junicipa de la junicipa se persona de la junicipa de la junicipa de la junicipa se persona de la junicipa de la junicipa se persona del junicipa se persona de la junicipa de la junicipa se persona de la junicipa se persona

In sco verbatamen Laurentins indicatipse Allensis primo incrementum significare. Idas placet potius mostrat nam musa Aldaronis Expleri mentem nequit.ardescitas tuendo. De turnos loquens aitaegrescitas medendo Sin in processu coepit crudescere morbus. Fluctus voi primo coepit qui albescere ponto Quedam significant quanti sua prima notarant Sícut adbaeresco vormisco sine labasco.

Desiderativa.

Bramaticus posits formam vesiderativam.

At visoarcesto quod ab arceo. sine capesto.

Illa quidem phocas Diomedes Gerums atcs

Aidumus vt supra formae impere frequenti.

Duod magis affirmo. secteris tu quoq3 lector.

De verbis in So Laurentius edocet illud.

Aifere significat apprie id quod ad ire videndum

Sicq3 facesto notat. sic arcesso ve capesto

Also frequens posuts sed Paso volumine primo.

Por canet a longas visent capitolia pompas.

Smit carmen ve praeteritis.

e ij

Carmen de suplnis per ant-Mancinellum.lib. Quar. Erbasupina tenét vel in vm. vi in v variado Moine voceo voctă voctu quoqu sumere vz. An Bi. In bi practeritans tum sumit vando supinum. Inde bibi bibitum lambi vel itum generabit. in Li. in Li praeterith mouet i.tum post sibi iungit At uici victum.ficictum format vict At teci factum qm quotiens retinet A Antecio. vertunt 10 per tum vando supina. At iacio teci iactum.facto quoq3 factum. Exije compositi si praesens i per a sumit. Quod facio inficio iacio encio bene pádit Merfectum certe mouet i.tum postea sumit. Inficio infeci infectum sic eticio fert Eiectum. Aitare vocented parco peperci Marco tamen parfi dat parfum. Munus tyle inveniendi auri titulo sed Marcitum inquit. Ault plocas vilco posco 93 carere supinis. in DI. in di perfectum dabit in sumquippe supinum. At pradi pranfum.cui morfum iunge momordí. Defendi format vefensus.pandogs pandi Massum vedinat. quaqua patioz pateoq3 Dant etiam passum tonsum feret atq3 totondi. A tundo tutudi ac tunsi tunsum quoq3 tusum Respondi generat responsum.rite pependt Appendeo vat pensus video vidi quoqs visum: Ascendi ascesum. Sedi seffum gemmant f Et fodi fossus vat tendo nempe tetendi Tentum vel tensum. sic eius compositiuum Oftendi oftentum vabit oftensum quogs rite Acomedo venier ve comesum sine comestum. Edi fert esum vi restum. paedo pepedi Mulla supina tenet. Do nempe vatum retinebit Ex vo composita o per i mutant. a capiunt tum Didine at terni fuerint tunc compositiva. Moine varitum reddo credo perdo quoga condo Abconsum velitum profert abcondo supuna Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.10





Etiuffi influm. Ceffi ceffum variabit. A quatio quassi quassus quoq sumitur apte. A parco parli parlum a parlurus loabetur E cudo cudi veliculi ducto culum. Indefrequens Eulo est. Accuso incuso reculo Dinccomponuntur.quare custum caucamus. Indulfi indulfum fine idultum generabit Sic multi multum vel multum. Lorqueo torfi Lorfum vel tortum tamen in tum facpius effert Buplicats missiam missum reddere vebet At gelli gestum vabit. Ass format a vstum. Ferre capessitum voluere capesso capest. In Si quartae Conjugationis. Dedmis at quarti perfectum. li retinendo an euz formabit, praceuntibus l velrat fi. Farcio d'esarsi sartum sarsi quoqi sartum Fulcio vel fulli fultum. Sed caetera vebeut Aertere fi per sum. Dat sensi sentio sensum Raucio vel raufi raufum. fic cambio campfi Campfum vedinat.tamen baufi concipit bauftum In Il. A fterit eft statum.nomen status est breuiandum Lucanus vecimo quozum, stata tempora flatus Er sto vel sisto duplia Composta supino Jungerunt veteres. monstrant absisto velabsto Abstitut.abstatum quontaz velitum generabunt Praestatum velitum praesto quoch praestitit effert Dat verti verlum aduerti aduerlum variabit In visyllabam Lunctis ordinibus vifyllaba.vi mouct in tu3. Dzaui ozatum velamani panditamatum. Dimico fic auf retinene formabit in atum. Et iuni tutum. Lieo civiq3 citum vult. Mempe situm siui. moui vic poscere motum. A pluit at plutum penitus tamen effe negabis Sanciul format fancitum. Rite plicaui Altum ferre volct plicui plicitum generabit. Belino formatitum. velctum veleo reddit Dans oleo ast olui vel oleui. format oletum. Mersing id nomen tantumodo perdocet iste. Scripfit enim carmen. vero quisq3 farit oletum e lin Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di











Dis igitur poteris clari memoranda parentis Murima victuris tradere carminibus. Atquia permagna est genitozi copia lauduz Deficient vires promere cunctatibi. Ruld refert iacobus adeit marcellus z alter. Estbernardinus glozia romulidum. Cantabunt igitur verfu quaecunq3 Deco20 Promere noluerit calliopea nbi. ADancinelli veliterni. Gerfilogus. Erametrum pedibus feuis veducere carme Thespiades monuer veae planumina valu Meroum quintus.spondeum sextus babeto Kommunes retiques vebent viriazreponi. Bactyluse longafiet breuibulgs duabus. ADartus oftendit. vel carmina nempelatinis. Spondeum faciet vilyllaba victiolonga. Abulti vel currunt amens ve erem plateneto. Altuma cuiusq3 est communis syllaba versus Apentametri vabit primis romane vuobus Spodeus dupler dupler vel dactylus aut fint Alterni. post bos bene syllaba longa sequetur. Inuenies quandoqs breuem tu plura legendo mactylus inde oupler post vinca syllaba vetur Tempozis vnius correpta est syllaba semper Longa vuum.nono fabii praecepta notarunt. In pede fic quinto spondeus faepe locatur. mactelus aequalis spondeo un tempore nam fit. Lomua velatarum obuertimus antemnarum Ternus aeneidos meminit. Inter vocales i. pupler consonafiet. ADaiores meio vel man pandu abunde. Syllaba vetur et oupler. bei syllaba sola. Uniufqy etiam cui vicas.buic quoqqiunge. Ille cui, patuere cut. albinus tamen inquit. prif. vii. Lactus buic dono videas dare tura nepotes. Fallus buic pennas. Spluarum protulit auctor. accipe pompei quarro nafonis babetur. Aftaliqui pompei vicunt. vultei quoq3.caiq3 durgait vultei nimis attétulgzvideris.boz.vit.ep. Cams a prima tremebudus luce falutat. ADar.ir.







Mempe re corripitur. Refert producitur effe Anle significat quotiens. dustat ve notabit. Producit redduco quidem bremataz reduco. Di tibi vêt capta classe redducere troia. boz.il. ser. Palma negatamacrū tonata reducit opimū.u.ep. Mozolongam voceo. vocali non subcunte. Plam proauus probibet soliti bregiare poetae Korripiunt ettam profugus we procella profamus. Tum pronepos propero phálicor fine proternus. Sicas pfessus ent ve propheta profecto pfundus. Addesimul vicus ve prosusus sine prosessus A propeline procul virerunt talia vuci. Lozzipit a prologus. Lu cactera nosse labora. Deductae voces primaria rite sequentur. Minc vonum a vono ventens productur viqs. A brenibus veducta quidem productmus ilta. Aunior. 7 casus. staturus, tegula remus Attupero. humanus laternaqz. saccula. rapuz Legem.iucundus.binus.totus.quoq3 regem Regula. vel venus. nonus. vocem quo qz. trinus. Aigunti italiam. vel macero. venagz. vomer. Jumentum.petus.iungatur fecuis.ibumoz. Siche ac fomes ceritus ingera sedes. Caetera marte tuo poterio dignoscere lector. Maec nata ab longis correpta reponere vebes Sume vicar. stabilis. manus. a titulus. vel arista Junge lucerna. sopoziquater, atq3 farina. visertus. fic fragozaut fragilis. Ducts at 43 tigillus. ofella Adde vadů ve lagar praedictis.adde ligillum Junge virum. vel aquā. noto verbū. tunge gternus Inde manulla.fides.liquide.nato.finebubulcus. Dunc odium lotifi. fatuus ve curulis. acerbus Æt femur.achgulam.velomalum.lic vaceruus Caetera marte uo poteris dignoscere cuncta. Eremplo viemur, ratio quum deficit vila. Indefiler brenio sectans exempla maroms Lurua tenet. vi molle filer. letaegz genistae. i. ii. ge. Dinerufine sequar te quum penuluma vices Tullius bunclaudat cui fit penultima longa. iRula Tubera funt fungi.tuberes at poma vocantur Bblice producas, obice at correpta locetur. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Pandit lenaeus comoedia. fiue repostus. Moscif exemplo fiducia quata locetur. Dimnis spes vanaum a coepti fiducia belli. vir.li Bacchine Rufinus ait, non bacchine auté. Duncipium bacchius erit.cocludet iambus. Lomunis medias quaedam servare notabo. contudit.sphacem.pharsalia.suebathaui. Evane cyane lecythus lecythus atq Connubia.cybele.bebrycis.fine cybeile. Dzion dices ozionis acorionis Aegaeona ferunt aegacona faepe poetae. Porsena.ficedulae porsena z.iunge ficanus. Mura quoquinuenies istis relegendo poetas. Lomunem retinet mediam ablatique coden. Pe placeat curru seruus portat eodem. Ju. sat. p Mon eodez cursu respondent vlumaprimis. Moceodem ferro stillet vtergz cruor.prop.t. Ano eodem 93 tulit partu. ADaro protulit iple. i. rij Sic etiam vices in eadem posse notari Una eademas via fanguisas aiusas lequunt.vir.x. Daceade rurlus lygdame curre via Jorop.lij. Accentus lep est. qua sy llaba tollitur ipfa Deprimitur ve tibi quicqua romane ferendo. En gravis accentus circufterus, vel acutus. Deprimit ipse gravis vocem tollit sed acutus. Aft circufferus vocem lenat 7 premit ipfam. Poscif accentu solum penultima quanta est Sideralatratus fortuna vel indicat ample. Semper vbigg feras velibidem. Corripe nung Ante aliam semper vocalis corriptetur Conbus in nostris. vt gloria filius. At vic Unius prius, vel sic cognata repones Alterius tantum velalius vicere vebes. Lonfona praecedens es quintae.res tibi mostrat Tradite correptum gto fine vatino Mangz rei format.fideigz fides generabit. At si praecedet vocalis.longa sit e tunc. Mitendit facies faciei fiue vici. Aulas pro aulae recte producere vebes. Bic choream plateam ve choream fine plateam Sic maleam vices ve maleam Momina graeca Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Botte vel stulte. Brenia male vel bene semper Illa fere ferme quare a producere vebes. Induperatiui longi quogs sunto secudae. Bic vale fine vale. am reperitur virulia. Ides quod ignotifaciunt vale vicere salté.in i.trist. Lu tepe coem lector cale vel lique pones. Alta tepefaciet permixta fanguine caede. Lat. Tura lique faciunt peligni feptimus inquit. Omne aliud iamiam polyfyllabon eit breutadus Scribere demonstrat prope gausape caepe cubile. 31116 I finita velut studut.producito cuncta. Braecoz quintus cen thebar completur. Sicos datimus aget d unico id phyllidi monstrat. Tyndaridi verus paridios properius inquit.li.ii. Statius at thetidi. quare fic plurima cerncs Pozecipue quotiens is nomina graeca tenchunt. Ast vbi sine mibitibi velsibi.lectoribi ve. Comunes legi.nisi vel quasi cozzipiuntur. Saepequali rusus vertes sprodurit aratum. I110. Omnia.ceu, vo ito/monosyllaba.longa feruntur. Pooducunt beeniantos fimul polyfyllaba verba. Momen item, veluti curro currendo catoue. Ablatique enim producitur atq3 vatiques A vomino monstrat. Duo semper compietur Saepe ego communez facri polucre poete. Prater ego tibi sim, filius vnus ego. Popop.ii. Braecula ceu vido vel fapholonga tenebis Tanto pel quanto fic cuncta aduerbia produc Illico corripies.modo.mutuo.vel cito semper. Lomune est ergo.crebio/sero.atq3 profecto. In v. Alongum pones veluti comu velamatu. Inc. In cproducas.ceu fac dic duc simul balec. Excipitur Doneclas nec quia compiuntur Die pronomen erit coe alias bene longum. In.b. v.m t.

B v coripium thicm t.m positus sit. Tel sit viphthongus vel syncopa facta poetis.







Deto trivilabi. Actyleloga fiet. breuibegz vuabe vt martie Bactylus berous quoq3 vicie vt labi9 vult. Dimis e breuibus longa fil est anapaestus, vt spēs bicetiam fertur graece Antidactylus idem. Tresq3 brenes. Tribrach fi sacifit. Eferct bif mostrat Tris logalas aldolossus 13 cotrario illi. vt catabat Jüge duas lögas mediāte bieui āphimacr9fit. cha Idestria Fabio vocitat Creticus idem Interlonga breues Amphibrachus e. vtamantur jegz breut bacchi? erit.logifgz vuabus. vt egestas. Si binio longio correpta est syllaba iuncta Antibacchius ve palimbacchius habetur vt natura Sedecim Ktrasyllabi. L pceleumatico correptue atnoristit. vi ariete Est dispodeus semp cotraribili vi oratores Longa breuis, vel longa breuis iungātur in vnum Ditrochaeperit vl'vichozep habédus vt vidicatoz En binis a loge. brenis a loge vitábus. amoentas p oga vuaega bines. a loga fil'choriabū. vt viificās Antipaft9erit breuts.7 bis loga breugfgyvt videret Tugz duaslogas breniboppõe duabus. vi opõite Jonicus mator. Admor écotraribilli vi viomedel Primerit paeon.loga biutberribeadde vt lactitia Loga scoa. breues aliae tres sitos scos. viamabilis. Tertia loga. breues aliae tres, tertius extat vialienus Quartagiloga.breues aliae tres. Grtus br celeritas. id zia breuis. lögetres. pmñ dat epitritu sacerdotes sites scoa brems. loge tres. sites scos. vt coditores. Tertia sitaz breuto treo loge. tertino esto pe braitas Syllaba grta breuis.loge tres. grtus betur.oratoris Dippius biceriam fert pes ab Diomede. Count syllabarum testimonia Z qui condiderat post quon reput aurum Aprauit collo que regit la que que . Autonius. Reppulitalibycis immenfü syrnbus acquor luc.t. Quaeqs feros ipuli voci medicatib gignes. medea. Mettulit e ferro rivoesti. volonaq caesos. Avenel. Si reditum retulisset is aut in tempoze logo. Lat. Bradiuus gtas ppl's spoliaucritivrbes.th.uij. Bradiungs patre. getiens qui praesidet aruis. v.iii. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Magl. A.5.10



Dis caco bosendü tyberino gurgite mõitrü.me.ip. Miscere tang babeas tria noja. qui pomat.iu. sat. v. Lochat pounat poscit negat innuit ving.mar.s. TRifit. 7 bis inquit facito mea tela procures, fast.ilj Procurate viri. 2 pagnam sperate parari. v.ip Quñ subito allurgens huctu nymbosus orion v.s. Enlifer orion acquore mersus erte, fast, tiii. Vertilis est melite sterili vicina costrae.fast.iij. Et bellare tabas docilis costragz parua. Sil. riiti. Atas bunul pellis totos operibar amátes. prop. ili. Altas binuleo me fimilis cloe, bor.ode, rrin. Mucly c9. Duc lagaris, peneggs by panily 3 cratbily Erathis a hichpharis viis coterming oris, met, ry. Silenum puert sonno videre lacenté.in.b. Quantū õis mundus gaudet cantāte fileno.in.b, At critici dicunt leuiter curare videtur.bor.ii.ed. Aequalis liber est critice qui malus est. mar. vii. Et grane magnanimi robur mirare rutili. De. pon. f. Manctibi praepolito memorat diville rutili. falt. vi. Samae rutilin suae relinquas.mar. v. Ainda recusantum a sera sub nocte rudentū. p. ps. Findor vi arcadiae pecuarta rudere credas. pf. satuj Inde lycam ferit erectūtam mie pempia. v. r. Iprotinus antaeŭ z licam prima agmina turni. v. r. Mõ sine me e tibi part bonos tua bella pyrene. Ti.i Myrene misit populos qui nomé abamne. syl. rim Antig proles bello pdara volonis. vir. pii. Rettulit a ferro rivoelum dolonagz caelos, penel. Illic bellact confilus gente curetum luctifi Celme iout largo q; fatos curetes ab unbri.met.iii. ADediae comunes. Airofgs valetes cotudit crudelis byes. En.in.an . Speratūmeritis viras qui cotudu bydrā.bor.ii.ep Tolletuñ pcoranibale. victuq; syphace. Bu. sa. vi. Copulum? virū syphace fractūgs metello.clau.iti. 12 barfalia coent. pharfalia tecta frequerant. cat. Aagioes bathauigz truces. quos acre recuruo luc.l. Moic petit euplyrate tuneif voirigs bathaut iu.fa, viii Interficilidas cyane celeberruma nymphas.met.v. Loginta cyane praestanti corpe nyinpha-met, ir. Zecythus ve boc vide graech vocabulariuz.



Emendanda In plogo Spicae. The forte subtrent. In pina oclina tione. of vat varu. In eus. Tydeon' vings. in or. Sederaro.in be. Lalybugschalybe.ii des proica. Scipladen facies.in titulo.prili. Arbnt Parboz crit. Inti. rev. ficelephas bic.in titu. revii. tūgz sedi.tn generib facie pma. Aut flume rhentif3 bozati9. viff tribuit strabo. Clauiger a tanto é. Erustumiú neuc tro. Elatu arcadtae flumé.boc roboz suber. in nuera libus. Die et fignt, boer mille in on illon at neutri Iner. Et fifer. hoctter accipiet. Anchiles alacrie pal mas. In es correptu tenent e. In mr. tenet sphing. Bebientis in go.pugo pupugi. In mo. Ged Re dimo redimire creans.in quarta coing.nescijt effert in verbis moz. Altus aloz pfert. Delet? veleoz ef fertanti de supinis volucre carere supino. In versi logo quod binis verfibus constat.item in i termina tie vertene producti aratum.

Impressum est opus boc Aenetis anno christi M. ccc., reij. August vie. rr.





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.10

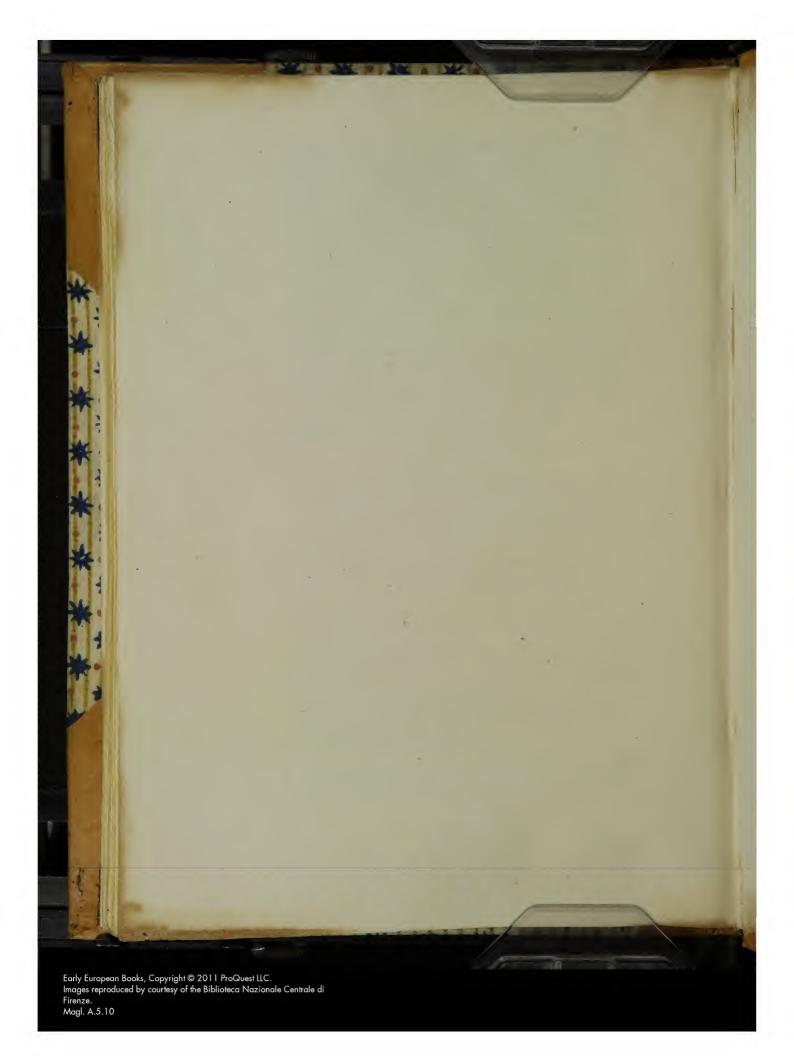

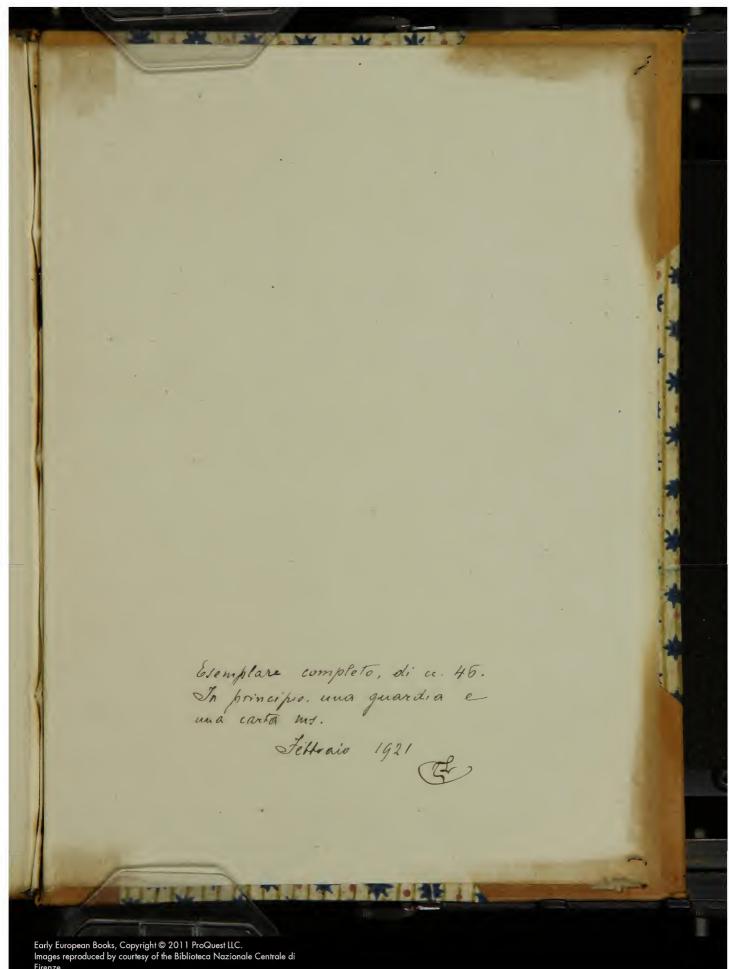

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. A.5.10